## SCHOLIO INDICE DE LA CRISIS PHISICO-Medica (fobre el Labyrintho Apolineo) por el Doc. 26 tor Julio Maria Rossi. grefiant al Salama Asgaran

O es Crisis (ni en Justiniano, ni en Hypocrates) la que señala este dedo, ni es oro (aunque relumbra) el que à su toque descubre esta Piedra (uno, y otro significa index) este Scholio (interpretatio brevior, breve se riptum)

lo dirà. Es question, si absolute loquendo repugna ente neutro entre cuerpo, y espiritu: si en todas Escuelas sea ente absurdo:si en los vacuos, ò poros del aire sea probable. El Cardenal Prolomeo lo admite, y està alegado por la Trompeta quando este Emminentissimo convierte aquel calor universal, suego de los Antiguos, è impetu de Hypocrates, en el igneus vigor de San Augustin; y San Basilio Ilamandole quasi flato de el Espiritu Santo. El Padre Lossada (alegado en el Labyrintho) expressamente dice: Que el alma de el Bruto es ente neutro, y à los que absolute lo niegan, dice : Asserunt quidem, sed id non probant. Helmoncio lo prueba en muchas especies, en las formas, & c. y à nuestro intento en los vacuolos de el aires Con su razon excusemos las nuestras : Veruntamen aeris illa porostates, ut cumque fint actualiter, omni materia expertes: babent nibilominus in se ens creatum, id est aliquid reale, non figmentum, nec solum locum nudum, fed quod eft inter materiam, & spiritum in corporeum, plane medium, a: que neutrum; de numero in quam corum, qua limite de formis, negavi substantiam, vel accidens esse; recoja otto neutro postulado el Señor Rossi: Magnale est, Magnale quidem non est lux, sed forma quadam assistens aeri ejus socia, certo connubio, velut conjugalis, & c. Cap. vac. nat. num. 19. Los argumentos contrarios son contra ente, espiritu, ò cuerpo; no à ente neutro. Con estos Authores, sobre los alegados antes, queda evidente (aunque haya un millon en contra) no ser abi furdo, & c. y con las razones de Helmoncio ( de que se pueden hacer macho, discursos) se infiere su mucha probabilidad, y se savorece el axioma recebido: Nibil vacuum in naturas estando todo virtute plenum. De otro modo serian mbil los poros, y nada le podria predicar de ellos. Influencia, obras por

A

aspecto, contacto de virtud, y no corpoteo, qualidades ocu. tas, & c., se evidencian ex parte termini, y se ignoran ex parte principii, no son sensibles al hombre, su aver guicion es temeraria, y reprehensible: Perquam viam pargitur sux, dividitur assus super terram? Job. cap. 38. A si se responde à un Academico como el Doctor Juno: A si se responde à un Academico como el Doctor Juno: A si se casa de la Licencio a Miria Rossipor respecto à su guardinsante. Si alegare identificad, negaremos la nuestra, huyendo el cuerpo à un Androgino Monstruo, de que el Florentino. Dexemos sus parlas Hembras, sigamos los conceptos Machos.

Es sentado, que Archos, ò Archies voz Griega, de que se hallan muchos deribados Latino-Grecos, y Castellano Griegos. En la Escuela Hermetica tan antigua se lee en muchos Authores declinado Archeus, ei en Helmoncio, y otros postes riores, como Ptolomeo, Marco Hervecio, y D. Antonio Rhon (gravissimo Theologo, y Philosopho, especial en su Aproba; cion à la Verdad acryfolada de Alderete) se halla seguido; pues donde està la invencion de Helmoncio, y la repugnancia de latinizarle, castellanizarse, y deribarle en los dos Idiomas? Y què en Castellano suene Latino? Alchali se queda en Latin, Griego, y Romance uno siempre. No fueran tantas las impertinentes replicas, si en Helmoncio Cap Archeus faber, ideis morb. demens idea, & c. se registrasse su definicion, y natur raleza. Todo lo que se vè en las semillas es un cadaver, su alma es el vulcano de las generaciones, que se dice Archeo: este no es ciego en producir, logra por don sabidaria en sus deltinados fines : esta ciencia es la idea (nucleus spiritualis) que determina aquel Vulcano eficiente interno : Ad hoc, vel illud ad magis, vel minus, & c. En la Centella espermacica ( bujus Archei santum si liqua ) desciende como en Aura es fabricante, y gubernante, morbificante,& c. Todas las virtudes, y acciones de las cosis proceden de sus semillas, muchas veces obran, y producen los Archeos colas extrans, morbosas, & c. por fignaturas de causa, ò semilla extrana mas poderosa, ò por insercion identica de un Archeo con orro. (Bien lo toca esto Medicina en las Fuentes ) es homogeneo dicho Archeo: por sus ideas uniforme diforme. La alma racional eminenter (id est in virtute) varia, y multiplex. No basta la variedad material machinal, que toda parte organica tiene, aunque la niegue à los sentidos, es necessaria la eficiente para productos tan varios, que se han de contener en su causa chcien? ce precissamente, teniendo en si la imagen de el genito. Por comun consentimiento de Philosophos passa de lo physico a lo methaphysico la acepción homogeneo, y heterogeneo: de el ato. mo indivisible: de un grado de calor, & c. disputan, si sea homogeneo, ò heterogeneo con otros. Hai homogeneidad sensible, y phylica, infeusible y methaphylica. De toda es superior la espiritualidad de el alma racionalipor tanto vale, mas simple, y homogenea (mas que homogenea) es la alma. Como has pieoralmos, hai hyperboles. Si à Gongora notaron bien sus Zoylos aquel pie, argentar de plata, mejor le vindican sus Comentadoress con elegancia se dice : Hisce oculis eyo met vidi con Sabiduria Divina nolite portare calceamenta in pedibus veftris , & c.

La Obra de Helmoncio acredita su excelencia en Mathematicas. En muchos Cap. y en especial in cap. Aq. num. 13. convierte alsi : Sed Teretem, five ovalis figura. Platon (de quien estoi cierto haverlo leido, y no le cito por no fatigarme en tanto campo buscando el lugar.) hace la misma conversion en el Timeo. Calepino dice: Teres tis longum, & rotundum, enjus modi elt figura cylindri. Hisp. Rollezo, o Redondo, y Luengo; Teres est rotundum cum proceritate. Muchos saben leer Libros Mathematicos, y Theologicos sin ser professores de estas Ciene

cias.

Siempre se han visto Eclypses de Sol, y Luna: siempre, y. por todos los hombres se ha creido suceder por interposicion, ya de la Luna, ya de la Tierra con el Sol. San Gregorio Nis. aun viendolos, assegura (siendo Medico, Philosopho, Theologo, y Doctor ran verlado en la Escriptura Santa) ser distinctas en especie las luces proprias de Sol, Luna, y Estrellas: alega en su prueba à S.P.2. ad Cor.cap. 15. quando el Sto. Ap. prueba la diverla gloria de los resucitados con el exemplo de las divertas luces Astrales. Helmoncio en tantos Capitulos de su Obra manisiesto practico. Astronomico, en el formar Ortus expressamente toca esta dificultad de los Eclypfes contra su conclusion, que seguimos. No valga su autho 1 ridad, sirvan sus razones por questras, sin delinquir en hurto: Luna non est tantum instar speculi recipientis, restectentis lumen solare propriique luminis experf, litet enim oculus nofter nullum proprium in Luna lumen reperiat parum efto. Plus fidei namque scriptura, qu'am 13 8 1/2 -

lis dandum. Y profigue los Textos Sagrados: De experimentós; y razones anade muchas pruebas eficaces : refiere el de enfriar à la luz Solar el especulo Lunar de yelo, quando este no lo hace recibiendo directamente los rayos : Luna ergo habet ex fe vim luminofam , que ut talis agit super calidum lumen , mutatque in proprietatem opositam. Si el Attrologo de el futuro Eclyple, predice los colores, no serán promessas de la Luna, que calcula ? Colores ergo delinquentis Luna , funt indici a proprii luminis. Et in boc amborum luminarium radii diferunt, quod Sol recta per radios, feriat suum lumen : at Luna nunquam respicit recta terram : sed semper centrum sum eccentricum. Debe suponerse (dice) para creer los Eclypses, sin negar la luz propria à la Luna, el systema de Tychon de centro de el universo. Todos confiessan influencia Lunar; es el lumbre suyo quien las causa. Remito al Lector à dicho Capitulo, que satisface al mayor escrupulo, y tengase siempre presente, que todos los vivientes tienen luz propria, vesta la fomentan los Luminares Celestes con distincion entre la noche, y el dia: lo harà cada Luminar con su luz propria, y havran de analogizarse agente, y passo. La luz que no vè el hombre en noche obscurissima, la percibe el Animad lejo Nocturno, y le es candil de garabato à sus pressas.

Quanta es aqui la reprehension al laconismo, tanta es ahora su necessidad ( me tibi promito , numquam componere persus , decia Virgilio à su Madre entre la pena de azotes à sus versos) assi lograremos no caer en tanta red como intenta la Crisis: vava sin enredo de authoridades nuestra sentencia de virtudes seminales, y de ella resultaran las soluciones. Sentamos lo primero, que siguiendo doctrina libre de inconsequencias, y, errores en la Escriptura Sta, no hai obligacion de preferir un Santo Doctor à otro, ni empeñarse en componerlos: todas las exposiciones son utiles en la Iglesia, quando las tiene recebidas. En Philosophia, unos ponderan Guerras Fhilosophicas; y otros aplauden Concordatas; porque se siga una sentencia de un systema, no se obliga à todo, ni son herminos enteros todos los parientes por un costado. La tierra de creacion es la materia universal de todos los compuestos : no puede ser continuo, ni compuesto, porque es elemento, y principio de todos, es necessario sea una congerie de atomos individ Toles. Ellos folo son ente material, folo Dios puede producir ente , que es criar ; en efte estado la tierra erat inanis, & vacua; oura

Orra version: Erat inanitat, O vacuitat? el II. de la sabiduria repite: Creavit Orbem terrarum ex materia invissa. Materia ciega escondida, dice Democrito, que ninguna especie verisica; porque no es sensible Tierra, Agua, Fuego, ni otra cosa ala guma: Neque ulli praterea rei, O c. A esta misma le llama Aguas el texto, y lo consirma el 19. de Judit: Deus Calorum, creator aquarum, O c. Las sensibles se produxeron al dia tercero, para darnossa à conocer por los dos compuestos mas perceptibles, y que mas participan de lo gruesso, y que mas participan de lo gruesso, y que su participan de lo gruesso, y indivisibles pide la necessidad de haver de ser seminario de todas las formas, y especies de este mundo corporeo, que sean acteros geneos. Lo mejor, que se ha dicho sobre su ser y oria genes del mundo corporeo: omito por largo el texto.

Toda la variedad, ò heterogeneidad necessaria se salva bien en activos, y passivos, forma, y materia. Por los activos vos viene la causa, ò principio de movimiento, calor, humedad, luz, rarefaccion, subrileza, tennidad, &c. Por los passivos todo lo contrario: torpeza, frio, sequedad, observidad, gravedad, &c. y este es el enigma de conveniencia, y diferencia en los mejores systemas de la Antiguedad sobre principios, y se compone bien la privacion de Aristo, teles; pues deben tenerla los atomos de toda composicion, y

continuidad.

Para la union de estas opuestas naturalezas (supuesta la probabilidad contraria) nos parece mas conforme haya union distincta (como sucede en el arte emula de la naturaleza) que con el velo de la sabula ponderò la Antiguedad en aquel supido congenito con el Chaos; pues siendo tres los principios de la causa eficiente. Pontencia, Sabiduria, y Amor (que es poder, saber, y querer) corresponden assi en la material actividad, passibilidad, y vinculo de los dos extremos este se llama espíritu (por Antonomasia se entiende assi el Amor Divino) y de el parece habla el Psalm. 103. Auseres spiritum corum, & descient, & simpulverem suam (en sua comos decia yo) repertentur: à que alude el 38. de Job: Quando sundebatur pulvis interra, & glebæ compingebantur. Ya sea ette, ò otro el estado de aquella materia, es cierto, que el primero, y mas noble cuerpo, que Dios hizo, y de ella sormò, sue la luz (coa

A 3

(como fue primera en orden la luz eterna) obrando configuiente en lo libre, y ad extra (y paffando de criador à has cedor) porque ella ha de fer, como la es, movimiento, y vida de los demas compueftos: Quod faction est in iplo vita erat for vita erat lux hominum. En el tercero dia se ven tormadas Agua, y Tierra; esta rimnobil, y aquella de movimiento evidente (lobre humeda, diaphana, & c.) porque goza de missormi, missor, mas activos atomos, & c. en la tierra repirtio

la voluntad Divina, las semillas, sermentos, ò sevaduras

de los mixtos, que a su Santissimo precepto produxo: En aquellos atomos de materia ignea, espirituosa, y activa (participio de la actividad de su causa en limitada idea (està la principal, primaria virtud seminal de todos los successivos productos) diga la relacion, que cada qual quisiere à la pasiva) que Dios formò en los seis dias, y conserva despues: ella fola (com) activa) se dice con rigor virtud: por su esciencia en el obrar digale razon: y por todo (y mas como ya unida à la pasiva) digue Compendio Seminal, va immediato, ò mediato, remoto, ò proximo: primero, fegundo, ò tercero, & d. Que Dios iba perficionando, y denota aquel spiritus Domini ferevitur super aquas, que como preterito imperfecto denota accion, y obra ya comenzada: y es el que conserva aquella creacion como declara el Psalm. 103. n. 30. Emittes spiritum auum ( no es aquel espíritu de las cosas que diximos antes) & creabuntur, & renobabis faciem terra. En aquella materia chaotica, se dice solamente con propriedad principios in ertes à toda especie, forma, figura, & c., verificandose no obstante, en ella la virtud de todas las cosas materiales. Y solo con ima Propriedad se pueden llumit Compendios Seminules (univers fales) pero no de determinada especie. En la lignea Metaphisica son ente completo dichos atomos; pero en la Phisica son incompletos, y como criados, y ordenados para esta en ella solo son sensibles. Para llegar à la formacion de Plantas, &c. preceden otras conversiones sensibles, y subsequentes al pris mer Hymenco (es el Compañiro, y coetaneo de aquel Cupido, que ocultan mysteriosamente las fabulas : y sobre que escribio altamente el Padre Enrico Auborio de Borbon en sa Teogenia, à Prosapia de los Dioses) pues al primer compuesto luz figuen los vulgares elementos, fermentos locales ( folo Batura sub est & & e, verificendo cada estado de transformación

aquella sola especie, que representa, des sensible omnimoda, mente, a excepcion de pocos casos, en que algunos accidentes mienten à los sentidos. Por lo que es improprio decir, que en la lechuga (mas improprio en el Aire, & c.) le halla la els pecie de Caballo: y sobre improprio pocopio, la de hombres. Pues no hai Compendios Seminales completos, fino en los Espermas, y simientes de cada especie: estos no son criados como tales; solo si en sus Elementos primordiales los atomos, en quienes no le verifica taleidad de compuesto alguno: en cada transformacion se augmentan, ò disminuyen tamaños, y estructura: y le verifica muerte de la precedente vida, forma, elpecie, &c. En la dicha materia criada, es la luz forma oficial, y acto de la passiva, puro sujeto de recepcion, pues es inerte à toda accion; pero para compuestos mas nobles, toda una especie en individuo, es materia, y sujeto. En las generaciones de la mano de Dios, en los feis dias, unas son de comission (producat terra,)&c. y otras de authoridad Divina: en todas se supone el concurso Divino; pero en la produccion de vivientes mas nobles, y perfectos se nos advierte la pura accion creativa de Dios : por esso despues de producant aqua reptile, &c. declara el Texto : Creavitque Deus cete grandia , & omnem animam viventem, atque motabilem, &c. Mejor es onza de oro, que libra de plomo. Elpiritu, ò vida de Elephante (tobre mas hermosa fabris ca) es mas sabia, luminada, y perfecta, que la de sapo. El espíritu Angelico mas perfecto, que el de hombre : aunque rodos dentro de su linea sean pertectos suficienter, no comparative. Quanta es mayor la expression del Sagrado Texto fas ciamus en la formacion del hombre, tanta es su mayor perfeccion ; y quanto mas dista en dias , y orden de las demas prod ducciones, tanto las excede: pues (sin ponderar ahora su alma ) en la formacion de su carne, y espiritu corporeo, se perdieron las especies, y formas, que vistio antes el barro, entre, las ganancias de su formacion en las manos del Divino poder, las que solo en sus Espermas se hallan embrionadas, En el corto manexo mio de libros, no es corta mi caurela. En los que hallo ponderada la dificultad de union de cuerpo, y alma : sospecho la desean negar en su rigor, dexandola con regalias de Assistente. Que mas incomprehensibilidad nuestra dice esta mirabilla de Dios, que todas las demás de (u creacion, y providencia? Conocemos alguna con claridad? Pues contente

monos con la fee, y una razon congruente. Cierto es que ha de ser natural, y no repugnante : no lo es, dulo que sei un espiritu luminoso (como queda dicho de aquel Cupido (corporeo, y que este en la muerte pierde su exercici ) de unir extinguida fu luz : y fu entitativo fer le queda en el alma penetracive ( à como caduco pereciò abliliate ) para penar, ò go. zar con ella, segnn sus meritos. La misma cautela tengo en los privilegios de esta union: Si es igual, y penetrativa con el todo, para què el concurso de acreedores, entre partes Glandula, pineal, Medula? &c. Digasse de una vez: que la alma tiene quantidad, y figura ideales, y espirituales; y como tal requiere partes de varia organizacion, figura, y complexion para sic, & aliter operari: pues para todas tiene virtud, y extension; en lo que se distingue, y excede del atomo indivisible, pues este no se puede extender à mis que un Ubi, por no ser espiritu, quando el alma existe en todo el cuerpo, que es muchos. El ultimo, y mayor de mis escrupulos, es, que los Compendios, que ponderan algunos AA. y andan brujuleando en las Virtudes Seminales de S. Aug. y otros antiguos SS. PP. y DD. ya en los Elementos; ya en Vegetales, y en proprios Espermas, son compendios del viviente, que se disputa, ò viviente abreviado. La sospecha es fundada en sus principios de negar actividad à las causas criadas, y sentar el axioma : Nibil novum à creaturis, y tomar el argumento el lib. Uso, y Abuso de el Agua de vivientes insensibles, para probar los Compendios, porque hai quien guarde la Viña: se hacen mui buenas interpretaciones, y subtiles excepciones. Nosotros decimos, que tal viviente, ni explicito, ni implicito le hai hasta que existe: quando es formado, engendrado, ò producido, se pone extra causas. Todo lo que le precediò remote, ò proxime es su caufa: Remota proximi in completa, ò completa; pero nanca efecto. Y affi se verifica en remotissimos virtus seminalis ratio, &c. En orros Compendio Seminal remoto: En ultimos Compendio proprio ) Seminal completo in esse causa tantum, y salimos assi de aquella cuenta de las Bellotas, y otros Belloteros no seguros. Esta causa seminal no produce (ni puede ) la vida del Animal (como bien pensado afirmò el Padre Maestro Lossada) si dispone con su Archeo la missa à la ultima exigencia, de que Dios la produzga, y esta es tambien la sentencia de Helmoncio; no la que resiere la Crisis (tan versada està en Hel,

Helmonció, como el Labirvitho en Cartesio: ) bien claro lo assegura en lu cap. Form. Ort. en especial en el n. 96. cuyas pruebas son eficaciffimas : Nam natura non valet unquam ex se ad vitalis luminis pro creationem ascendere ; sed Christus, Dominus Vniver fi , folus eft vita omnium rerum , & parens ; nec hunc honorem dabit ulli creatura &c:: Sunt que totidem deversa ejus modi lumina, quot formarum vitalium, à que conspira leb. Cap. 12. in cujus manu anima omnis niventis, & spiritus omnis carnis bominis. Maere, y Omnino pererece en los Brutos (no obstante, sed creado) porque no es substancia: estas que solamente son el Angel, alma racional, y los atomos son, aviternas: nunca faltarán, porque jamás aborrecera Dios su santissima voluntad (nibil odisti corum, que Reisti) que nos consta, es de baverlas criado subtitentes, y en si completas: por esso Helmoncio, y el Padre Lossida las declaran ente neutro à estas formas, y vidas animales, assi entre espiritu, y cuerpo, como entre substancia, y accidente. Todo lo que interviene entre aquella Creacion de atomos, v esta de

las vidas sensitivas, es composicion, aunque Divina.

De aqui refulta la duda : si estos nuevos Compendios, que la Crisis propugna son criados, ò no : si son compuestos, ò simples? Ninguna fee harâ mas fuerza, que la de su A. que lo es el señor Don Joseph Ortiz Barroso : dice en su lib. Uso, y Abuso del Agna, tol. 86. Son subtilissimas moleculas de una purisimaterrestre materia, con mezcla de algunas aquosas: antes tiene dicho : se dan materias, Compendios, o huevez nelos seminales totalmente insensibles. Y Coevos à la creacion del Orbe, y existentes basea el presente, mezclados con los Elementos: los sensibles se deducen (dice) de aquellos orimeros. Por fin se declara, y afirma ser minimos organicos compuestos de la misma indole, que las partes solidas expressas, y manificsias de los Animales, pues de ellas toman estas su magnitud, y diversidad especifica ; por ser de la misma naturaleza : en el tol. 92. §. 9. excita la duda de no haverse actuado con a gun ocurrente liquido (casual en tantos siglos) y solo experimentarse en los Espermas, La mas principal causa (dice) fol. 93. es lo minimo, @ in percep. tible de aquellos organos, en cuyo mechanismo (figue fol. 95.) estrira el que no pudiendo penetrar, y actuarlos otro fluido, le sea facil al Espermarice. No hai mis bendicion Divina, ni mas virtud, que efte Mechanismo: Capitulò la Trompeta estos Compendios: por urbanidad (mirando la persona de su A.) elogio la expo-

As

ficion del Texto de San Augustin (y porque su argumento la necessitaba) limitada à virtudes, y Razones Seminales. Aho-

ra nuestro Indice señala.

Ecce de estos Compendios, las dificultades. Son compuestos por mera mixtion, ò por Phylica compolicion, como de materia, y forma? Acto, y Potencia? Quien el fujeto, y quien la forma oficial, la Tierra, ò la Agua? S son compuestos ( por qualquiera modo ) no feràn criado. Todo compuesto puede dexar de ser sin anichilacion : el simple, è indivisible no tiene mas principio, ò termino aquo, que la nada (afli se dice de los atomos. ) Si tienen compolicion, y substitencia perenne (segun su A.) como pure pasivos, y de innercia tan absoluta, y ponderada. Tendran la milma los solidos vivientes de quien no se distinguen (por su A.) en naturaleza, è indole ? Si ton de tan absoluta inercia en accion, y virtud: por què capitulo les vieneranta refistencia à los Elementos, y liquidos posibles à la ocurrencia? Si assi la tienen, por què (sin propriedades) ranta maña del convidado por fuerza (de quien se dice se encaxa en todas funciones) para la nutrición? Y porque esta la pinta dicho A. una mera acrecion, ò justa posicion de estos Compendios à los de las partes vivientes, dando excreto su residuo al Erario universal, por no concederles corrupcion? Parece que no hai mas conversion in substantiam aliti, que el amasijo de mejor Agua, haciendo visible lo invisible bien claro lo dicen los passages citados del libro.

Sin estos vagamundos Compendios se completaron sea cundos los Espermas de los primeros PP. ni eran criados, sea gun la Crisis. Sin ellos se ajustan bien las descendencias: pues adquid buevos tan mal hallados? Y por què se han de nominar bue manos (con redoble) no teniendo forma, ni parentesco confanguineo con la carne humana? Decir, que por lo minimo, y impacto de aquella retrestre materia, que figura sus organos, ni todos sos diablos han podido hallar una quinta essencia, que los humedeza, dilate, &c. y que solo en los Espermas la encuentran: para mi durus est bie sermo: mas llano hallo este, que la bendicion Divina secundo aquellos Espermas, con materia proxima, y forma energica por virtud, y esciencia, para poder, y saber producir el genito: y este compuesto espermatico se hace de la nutricion, y esta de los alimentos, &c. Acoto-

me

me en este punto à la gran Doctrina de los Desengasos Philossos del Reverendissimo Padre Naxera. Faito ya en question de voces aquella lei, quia sie relivére priores: eta entre estas plebeya la de Acchanica, à Mechanismo: por los modernos la vemos tan ennoblecida, que ya se ha llegado à oir en el Pulpiro (dado el assumpto, y Texto Sagrado) mechanicemos el Texto: parece verdad, que el hombre es criterio de las colas; pero sealo el entendimiento, no la voluntad. Ni estoi bien con estas pretrogativas de el Mechanismo, olvidando el alma de sus movimientos, ni gustos con la mutación de Theatros. Corra en el Militar la trinchera, ataque, batir en brecha, Oc. por voces retumbantes;) pero sigamos nueltro siteral Theatro con sus priedades: Instantia, retorsion, argumento, Sc. Navia de ventis, Oc.

Iguales en regencia (ignota actio regiminis intitula Helmoncio un cap.) Corren por ahora la animal vegetativa del hombre, y del Bruto : por mas que se essuerce el Mechanismo, y se empene el cuchillo Anatomico, no tocaran la arcanidad de sus acciones. Sea en cada una de estas especies la raiz, que quisieren los Philosophos. Por identidad de med.o ( esse el conspiratio vna de Hypocrates; y el consententia omnia; pues medianie uno consentium ) se ven en las distancias obras, que no en las cercanias: para todos es necessaria la Clyenteria, ò proporcion de agente, y passo; pero no necessitan estas de comercio corporal, por medio coligado sensible (seria demencia decimos con Helmoncio, cap. cit. negar las corporales acciones, fermentacio nes, exorvitancias espirituolas, &c. de Viscos por canales, fibras , &c. Amens sim , nis hec facear , &c. dice num. 37.) fon en su obrar mas alla de influenciales , abitractas ( quamvis non extra cor= ous) à coligante medio corporali. Por solo el Vtero est id quod est malier, distinta en havito, acciones, &c. del Varon: cite castrado del no castrado: y por sola esta parte, la poblacion pilola de la barba, cuello, y otras partes diferentes de aquel : lo mismo sucede en Toros, Gallos, &c. en virtud de cuyas partes,y sa derecho Monarchico, no se ven en lo m rboto menores prodigios; ya (legun notan AA, y dice fa experiencia) lesion convulsiva de Pulmon, y no de intestinos, higado, vazo, &c. ya de un diente, cerebro, &c. que d na do immunes las interpuestas. Adonde irem is para la mutacion de plumas, cornamenta, barbas, &c. por fibras, vapon 

res, canales, & c? De què nos fervirà el cuchillo (despues llevatà su amoladura) la Retorta, & c. para completar la econia animal? Los buenos libros de Anima (siverationali, sive irrationali) hallatàn en la vida estos detechos, que obrando con plena potestad en tales partes, se la comunican para tales acciones, destinadas por el Autor Divino, debaxo de tales circunstancias, è instrumentos. Poco se dice en ponderar oficina de espiritus, succo nerveo, & c., y sus conductos: mas se acierta, y se entiende creyendo aquel espirital regimen dadiva Divina, assi determinado à obrat en tal parte ral cosa. Con todo dice el mignetismo de la piedra à el hierro algo distante, y no à otro cuerpo interpuesto (siendo marabilla, que no lo impida aun siendo densissimo) por no ser Clyentulo suyo en el Divino repartimiento de solares à los

pobladores del Orbe.

Dada aquella identidad en el hombre, y en el bruto (fi en uno es por fee in esse entis, al menos in esse formæ es indivisible en el otro: y siempre ejusdem generis, y continuo ex parte principii, aunque discreto, ex parte termini) no hai razon, que persuada el imperio de parte superior à las inferiores, y se niegue à estas con aquellas: Ergo caput (dice Helmoncio num. 48. nedum præsidet organis inferis ; sed etiam hac præsid dentvicissim capiti: alsi lo persuade con experimentos, y razones, sobre las que de San Gregorio Niseno alegò el Libyrintho, y lo confirma la experiencia, y comun consentimiento de los Medicos, dando Aplopexia, letargos, &c. por veneno en parte inferior. La diserencia morbosa està en el distincto veneno, que de tal, ò qual modo afficit, vel signat vitam, vel archeum viventis; no en que tal, ò qual parte ofenda præcisse. Por una espina en pie, ò mano se ensurece el Leon, delira, y rabia un Perro: quitada en tiempo, cessa todo: una crifipela (en tal grado) y de tal naturaleza ) en el pie causa delirio; otra begnina en cabeza nada perturba el sentido. Puntura de nervio qualquiera, causò convultion, por que causò tal sentimiento à la vida: con tal bebidt, ò co mida se vè un letargo, una demencia, &c. pues manos à la obra: averiguesse unde agro taret, quitese al punto la espina del pie : tengase sabido el Alexi pharmaco interno, y externo : corremos al auxilio de la original parte, y correctivo,

especifico de la causa, como lo intima el Labyrintho: no no detengamos en aplicados à cabeza, olvidando los pies (fo co en esta ocasion, estomago en la otra) pues en què està la heregia medica? no se encuentra, mas se palpa la blasphemia. Parta defiolar el corolario sobre elte articulo, y convertirlo en corral (sea esta vez de quaderno de Estudiantes: ) se reproduce nuestro systhema de Medicina vital. Por el que repetimos, que en continentes partes, y contenidos liquidos, nunca hai morbo formal; (formal dice la forma, quando en ella no està, no es formal) si ocasional, y en causa mediata. En la forma, pues, que es vida, y en su campo de Soldados im. petuosos (impetum faciens Hypocrates) se verifica vere, realiter, & formaliter el morbo. Y como esta forma es eadem en todo ubi (assi la luz in instantise communica à todo lugar de su esphera, no impedido, porque todo peroledo del Aire es uno (falvo alguna diferencia extrinseca de influencia astral) y ella es eadem, sobre su tal ser penetrativo, subtilissimo,&c. y estos tengan harmonia, consonancia, ò conspiracion proporcional subjectiva, y material: in instanti se ven muchas sensaciones: y que por la vista unas veces, por otro sentido en otras; por tal, ò por qual potencia en algunas, y por todos sentidos, y potencias, no en pocas, un delirio, una apople: xia, una rabia, &c. segun la diferencia venenosa, y modo de la afeccion : y si llegare dicho lumbre venenoso, à union radical, con el ofendido viviente, serà in auferible: solo por sus leyes dotales remite, intermite, ò perece. Picò la Arana en el pie, ò mino: causò una total privacion de sentido, y movimiento, que à no saberse el remedio musico, seria mortal: con este sinser toque de pies, ni cabeza, se consigue la sanidad. Infiereste, que la aplicacion es al todo formal, y por la puerta Clyentula, porque la idea venenosa Tarantelina es aerea, y dissona à la legal consonancia espirituosa del hombre, pues apliquesse à el oido, y gozarà todo el viviente el remedio. En otros casos se lograrà este por un zahumerio, y no en pocoscon una pocion; en todos con èl proporcionado, y respectivo à la idea morbosa, y puerta para la aplicacion; pero en ninguno con la determinada aplicacion à cabeza, quando esta no es puerra de comunicacion à la forma vital ofendida, ni soco primario, ni los remedios à ella

A 7

ella aplicados tienen relación ideal à la causa osensiva. Es co:

norte de esta verdad la del axioma comun (dictado por Platon ) entre Medicos: El ojo no se puede cusar sin la cabeza, esta sin ser eurado el todo. No obstante el de nuesto de la Crisis tan levantado de punto en este passage ( no es extraño en su Autor, pues va es conocido idioma suyo en es e blequiar vivos, y exequiar muertos) creo no dificil nuestra concordia medica; lo mas es question de voz; pero nunca serà facil en lo Philosophico. La Crisis exalta, y presiere la material Machina, para la adequada diferencia de facultades operativas: vo en una palabra digo, que de materiali es verdad; pero de formali, consiste en la varia, y extensa (idealiter) virtud de las formas: y todo lo que es hacer, y padecer se refunde en eila, que es principio: y en cada accion, ò passion tota se exercet : y todas las partes, que anima, son puertas de entrada; si bien unas mas proprias

que otras en diferentes agentes.

Bistasse de luces, ò de sombras el Agua: tenga razones, ò locuras Philosophicas su virtud curativa: como diga la experiencia, ser remedio eficaz de muchissimos morbos, nada importa lo demàs: Ratio cessat, quoties experientia probat. Este fue el assumpto del Escrito Medicina en las fuentes. Disputar aun las utilidades de su uso ya tan recibido, es escandaloso à vista de tanto Pueblo experimentado, y tantos personages de capillas doctas, Heroes ilustres, Abogados, Theologos, &c. dudar de la mucha, y antiquada authoridad de grandes varones, que la preconizan, es cilmatico modo de professar la Medicina. En Hypocrates, segun el modo de decir en el primero de las epidemias, sobre Meton 7.enfermo:: Cum Aquam multam potas set (y fue en segundo dia de enfermedad, tiempo de crudeza) parece era habitual uso. De Avicena era medicina peculiar, y general antidoto: assi lo dà à entender en muchos lugares: en la fen. 4. lib. 1. cap. 20. Et quandoque dat in potu Medicus de aqua frigida quantitatem plurimam, donec color ejus mutetur in viridem, &c. Profigue, y termina, & eft fanitas. En el lib. 4. tract. 4. cap. q. Aqua frigida plurima est juvativa valde, pauca autem consequenter exhibita fortasse excitat caliditatem. Proponer desconfian zas de su legitimo methodo en los Autores de la nueva practica, es temeridad. La mejor respuesta sobre tantas imperti-nencias, seria divulgar el Poema, que se publico en Granada contra el Nerto direttor sobre esta misma contienda, si la Prensa no tuviera dientes. Omito de cuydado la Agua del Barro, por no tocar en cartas, que guardo de los Medicos de Urrera, sobre su uso se què resultas infelices, por no sè què methodo extraño. Vamos de intento à divers

tir el theatro con cosillas Philosophicas. La Agua es un compuesto en quien precissamente (como en cada uno de los orros vulgares elementos ) ha de ha? ver algo de los demás elementos, ninguno hai puro. Toda llama, que es involucto de la luz, es crassa; en toda crassitud hai humor; en todo humor hai agua. El aire no es otra cosa, que agna raresacta, ò mixto de agua, y suego. No hai Gemilla ( estas son los minimos naturales que dicen los Philotophos) que no la dè vida la luz (aquella que Dios criò el primer dia para forma de las cosas) por ella celebra su movimiento vital; pues còmo quiere el Señor Rossi privar el agua de luz viendola con movimiento diaphana, subtil, humeda; & c. y concediendole los Philosophos panspermia universal? Dexemos sentado, que puro elemento solo es el atomo: los quatro son segundas mussas. De esta disputada, que decimos Agna, va hablando la Crisis consiguiente al Lis bro Uso, y Abuso de el Agua, confundiendo sus definiciones, v como eco (la Crisis) de la Verdad Brillante queda en el Labyrintho enredada. Unas veces habla este Author de Agua, buscando sus intrinsecos essenciales constitutivos, otras la define en sentido Mathematico por lineas, diametros, figura, & c. Algunos por su ser physico sensible, y no pocos por el insensible abstrahido. Con ventajas à muchos hallarà en el B. Raym. Lull. art. m. cap. 52. & seq.d. oftavo subjecto. Bien diftinctos estos sentidos: por el physico sensible (de el que hablamos, que es la Agua que bebemos) hallarà que este compuesto tiene mucho de forma, y por esso lucido, & c. al contrarjo la tierra mas de materia, y por tanto opaco, y quieto, &c. y que es humedo mobible, & c. porque su accion tal es por linea recta, no obliqua de centro à su superficie, que tiene instinto elementativo ( bien suena con idea sapiente, ò rectora ) particular, descenso de el general elementativo, de el que nace el instinto de las especies objectivas, cada qual con relacion I su sentido: y segun el sitio, y habito (constitutivos de la figura ) con colores objecto de la vista; con lineas, y angulos

126 sin color objecto de el tacto; & c. Esta, pues, massa si homogenea at sentido (tambien lo es la leche, la carne de el hombre, & c. y en su corrumpcion hallamos sales heterogeneos, azutres, & c.) ha de ser precissamente compuesta de varios, y heterogeneos atomos (ya està dicho, que cada elemento vulgar tiene algo de los tres restantes) y como tal es sugeto de informacion à la forma oficial de agua; la qual (como todas las formas) aun fiendo divisible in esse entis, y quanta es essencialiter continua ex parte principii, aunque de quantidad discreta ex parte termini? Pues al caso: Si en doctrina comun de Modernos los tres principios, sal, suphur, & mercurius son principios comunes de todo compuesto; por què no seràn del agua (probado ya no ser puro elemento, ni atomo simple) y bien mezclados serà elta massa el adequado sujeto de informacion? No vè la Crisis, que es mui voluntario (assi lo seria en la leche, carne, &c. disueltos en en sales varias ) el recurso à intersticios poros, ò cuevas de Peregrinos? Haya algunos vagamundos; pero no se niegue à los naturales la possession de su entrada à vista de su salida patente. Es acaso la Agua otra cosa en lo sensible que lo que llaman Mercurio los Modernos ? No nos dicen, que ninguno de estos puede existir diviso, y puro sin algo de los otros? Pues que dificultades son las de los meteoros de el agua, nieve, granizo, & c. ni què necessidad la de el recurso à nitros extrangeros, & c. teniendo en ella causa esiciente adequada, y en el aire, sin tal comitiva, sobrada causa ocasional? Con solo su virtud (separator aquarum) segun el texto divisit aquas (el firmamento que es aire) ab aquis, & c. yel otro: Missit ventum, ut siccaret aquam, se evidencia la accion de el aire en intentar la resolucion de el agua; y esta, segun su pèrdida (ya mercurial, ya salina, ò ya sulphurea) amando su conservacion se ampara con la reunion en el estado que le coge la invasion de el aire, ya con mas mercurio, ya con menos comparative à su sal, y à su azufre; y segun el estado de estos sus comprincipios, y la obra de el aire refolviendo, enfriando, ò calentando, suceden las tragedias metheoricas al Gas (fea en voz vulgar Vapor) aqua, y este (por necessidad de aquel aire mis, ò menos superior, ò inferior en region, y qualidades) ya se convierte en lluvia, porque su mercurio dissolviò su sal, ò ya en nieve, grani-

zo, &c. porque ò el sal, ò el azufre predominaron el mercurio; pero todo por accion intrinseca de la agua, como queda dicho. En Helmoncio fe hallarâ bien clara, y difusa esta materia en los Capitulos citados, ya sean adventicios, ò proprios los sales, y azufres, que su corrupcion manificita; por que su Analisis artificial no los hallara en la retuerta? Assi lo asseguran diestrosl'harmaceuticos;y assi lo expusieron alguna vez en publica conferencia de la Regia Sociedad Sevillana. No obitante, estas voces ser bastante grito contra la opinion contraria, y mas en la parte, que su Philosophia todo lo compone mathematicamente con figuras, y modos sin recurso à absolutos participios de la omnipotencia, y Ciencia Divina, con cuya virtud hacen, y saben (fuo modo cada criatura) lo que se hacen. Mi proprio sens timiento con los Academicos es confessar la verdad de el Verfo de Xenophones: Nemo aliquid certinovit, vel noverit unquam, en materia de ciencia de particularibus. Y con esta Christiana necessaria humildad ser excepcion de la soberbia vanidad demonstrativa de quanto trata, que sin reparar, que tropieza en la Sigrada advertencia: Numquid ingressus es thesauros nivis, aut thesauros grandinis aspexisti. Job. 38. A mis experiencias me acojo: desde ella como à sundamentis erijomis discursos Medieos precarios de la luz Divina, y cada qual sisga la senda que quisiere.

La disputa de purgantes siempre ha sido sobre los me? dios, ò instrumento de el Medico, no sobre el objecto el humor evacuando. Si este es nocivo, serà util, y laudable su evacuacion; con Cathartico las mas veces es peligrosos con lu correctivo siempre es seguro; pues poniendo, ò quitando qualidades en lo contenido, y en continentes la misma naturaleza evacuara. No hai saxar, lenir, comprimit, d'sfolver, & c. pure tal en Catharticos, quando lo dice Avicena, y nosotros entendemos lo entiende en rigor poniendo por exemplo la Zurgatona. Aunque laxen los Catharticos, hacen otra cosa mayor que es irritar en modo venenoso. Este caso de necessidad se oftece pocas veces. Hagase cargo la Crisis, y el Lector Medico assegure su conciencia en este punto tan utilal publico, viendo al R. P. D. Fr. Antonio Rodriguez Cisterciense tom. 2. disc. 4. en quien

quien hallara la deiconnanza que de ellos tuvo Emulle: ro, diciendo: Que rara vez purgin la massa morbosa, y comummen. te à surrepeticion se sigue mayor contumacia del morbo. Que mas vil ( dice el Cittere. S. 6. num. 92.) y abominable propriedad de medicamentos, que la de estiomenar, y podrir lo que vive, y està naturalmente constituido ? Que yo con esta cita sobre tantos defensorios mios contra el relaxado ulo de purgar, me relevo ya de mas prueba por no igualarme de terco. Tengo por demencia incurable la virtud curativa de este achaque en los Antimoniales, y purgantes erradicativos que dice la Crisis. Solo el Eleboro, en la acepcion comun Medica (por no tener mas noticia) es su antidoto, no por purgante, sì por su arcanidad; y por la milma es la Ancora, à que se refugian todos los cèlebres Medicos en los morbos contumaces, estimados por incurables. Si roda copia no fueste estampa, bal; taria en credito de lo dicho hacer aqui una de el Eleborismo, que describe Emullero con tanta escena de Authores clasicos. Sea lo que fuere en su natural ter, de su extracto es la question. De este Escoliado el cit. cap. de Etmullero se lee : Si de matur ipsi matignitas, fit magnum remedium specistcum in morbis cephalicis, & conforcativum capicis, specificum Melampodii non purgans: certum alias est, quod acuet ingenium, & spiritus roboret, hominesque bilares, atque promptos reddat:: Paracelfus ad prolong andam vitam, vocaturque thefaurus vita: apud ipfum Parac.podógra, bydrops, epileps, & apoplex, reliquorumque morborum cohors coercetur: prater vim purgantem (aqui habla del crudo.) finguldrem vim alterativam obtincas :: Deo datus dicit fugam demonum. Todo lo qual contenido en dicho caso lo tiene contestado la Crisis. Aun de mejor see (por presentes, y de hecho proprio) deberàn ser algunos Medicos aqui actuales. Don Joseph Luliel lo administi ò à Don Francisco Zurita en San Roman en una Epilepsia de mente con la espuela de los 6. gr. de Diagr. y Sal Tartar. y haciendo un vomito lacteo, sin in is de jeccion ventral que una, despues de muchas horas, y solicitada con Clyster, sanò el Enfermo sin reinsidencia. Don Andres de Chozas lo diò con los additos dis chos, y sin evacuacion, de vientre se restituyò el ensermo dela suspension aphonica, y mudez, que padecia muchos dias havia el enfermo, aunque este tandem mario declarada una apostema en cabeza. Don Diego Marquez dandolo por dos veces en la cata de S.Marcos, donde estrular Medico, à un recien de mente surioso, ha quedado sano, perfecto, haciendo una evacuación vizcosa de lympha por voca, y nariz. No se extrane esta proligidad, siendo necessaria à quitar el hortor comun de Medicos, y à conserir alivio

à enfermos. Con jutto paralelo de esta correccion eleborina (sea cafe tracion, inversion, ò & c.) à otros venenolos purgantes nunca dudate grandes antidotos; pero hasta ahora no los reconozco. El mysterio es dum virato; nempe: tal idea especifica virtuola ; y tal correccion ablativa de el veneno conjunto. El que usaba Arguelles nunca lo revelò ( es lis gereza de el que hizo creer a la Crisis lo contratio ) ni alAdministrador, que muchas veces lo pretendiò con sus ruegos; ni à Don Lorenzo Melero, que usò muchos ardides por conseguirlo, ni à otros sugetos, que me constan sus diligencias. Mas fuesse en hora buena la Guragamba, venga la manipulacion, y veremos. Semejante seria la del Medico Sueco (de aquel Rei Carlos XII. quando fus peregrinaciones) que arribò à Malaga, y la administrò al personage citado, que nos escucha. No debe extrañarse, que baxo el voco mas, ò menos, diga un Medico al enfermo (aun quando toma Agua Ang. ) harà tanta evacuacion; mas se extraña que nos ponderen todos al Diagridio por purga de parvulos por su benignidad, y ahora lo horrorize la Crisis por revienta Gigantes.

Unas veces se dispensan dificultades en corregir purgantes venenosos con gran elogio de la Chymica aun mas vulgar (assi presere Tozzi, y otros estos extractos à los mas benignos comunes purgantes, Mannà. & c.) y otras se ponderan impossibles todas las tentativas de el Atte Espargirica. En tal caso, debemos estar à la experiencia propria: la mia en el extracto de el Eleboro es la referida de buena see como Dios manda, y la gravedad de la materia pide: Sibi imputer à cada uno. Sea el corregir para emendar, no pata caltigar, como practica la Crisis, y el Antagonista, que aun antes de empezar su Escrito, tiene colmadas las osensas: propriedad de Rayo, que antes de su aviso executa sus estragos.

End

Entra la Crissi tocando à suego, y sale apagando candes las (en la Plaza, no en la Iglesia) en punto de Anatomias; mas antes de lu ponderada necessidad, quiere necessitar todos los morbos á vicio piecisto de la machina material, y asseguiar la vid a del hombre por la union de el alma al cuerpo con la necessidad del circulo de la fangre:traslado al Padre Rodriguez 1. 1. difc. 11. y 7. 6.29. en que refiere el calo oblervado por Louver en un muchacho de diez y seis anos, que padeciò un fluxo de langre por dos dias, llegando en vez de langre à evacuar por el jugar hemorrogial el caldo que le administraban apurada ya iu langie; y lo que admira (dice el A.) Constante interim corde motu suo. Muchas ilaciones se pudieran hacer de aqui, y de los ettos calos en que se proponen las extraccio: nes de el corazon en Viboras, Ranas, y en el hombre, viviendo por algunas horas (y el de dichas Ranas, fintiendo el toque de una eguja ) sin ce mercio, de la sengre, y cerebro; por tanto tiempo ce mo 50. horas el de Vibora observado fer Charas. Redng. S. 9. y en el dife. 11. 5.3. la observacion de Bagliv. en las Ranas exenteradas de cerazon, y todas entrañas, que per largo tiempo vive, falta, y nada, y to cada una anca, la retira; à que no debe valer por efugio la divisibilidad de su vida; pues ya queda dicho, que aunque sea quanta, esta quantidad es continua, ex parte principii, aunque discreta, ex parte termini. Quien à vistade estas observaciones no dudarà el Puntum saliens centro de la vida, y dexara de dudar, que en esta, y su campo espirituoso està la variedad de acciones (formaliter) naturales, y violentas, ò morbofas? Pues la variedad machinal, ya se mutile, ya se multir lique, se desorme, ò desentone: si su espiritu custodio (continuo ex parte principii con aquella raiz de la vida, aunque sea discreto ex parte term ni ) no recibe violencia, y queda irregular ; no havrà enfermedad, ni seria vario por la precissa variedad material, si en èl, ò en su raiz no se assegurasse essa virrud multipotente. Es cierto que sa tando el ojo no ves pero que le infiere de hai mas que de aqui? Dios no està (decia el muchachillo) en el corral de mi cala? Pillete (le replicò el examinador de su suficiencia en la doctrina ) no pillete (respondio el muchacho) que mi casa no tiene corral. Y quien en tantas dudas no se acogera à un prudente ceptiscimo?

. 20

221

Pleito sin Juez es batalla entre ambiciosos. Por buen compromisso de partes, sealo Apolo entre Anathomicos, y Anti-inith mic's , y piffe por flecion de Derecho. Pero al primer pullade (s providencia : Citenfe las partes , para que cada inhivitoria, y que le declare Clericaro: y para probarlo, alega, que los cadaveres de fieles; y entre Catholicos maxing, f na d facrum en fentir de tod is los Canonitas. San Aug. de Civ t. Dei, lib. 1. cap. 13. ibi: Nec ideo tamen contemnenda, & abiiciend funt corpora defunctiorum , maxime que jufforum , aique fi delium, quibistanquim organis, & vafis ad omnia bona opera Sanctus usus est spiritus. Leonardus Coquaus su Expositor, sobre este ligar inquit lex facer esto (và citando AA.) Plutarch in Numa mora tuos appellat sacros, quorum sacra sinc corpora. Corpora Chris Hianorum vocat Apostolus Templum Spiritus Sancti : Annescitis quia membra vestra templa sunt Spiritus Sancti inhabitantis invobis? Respecto de lo qual ser la materia de dicha naturaleza, y los derechos del muerto de la linea espiritual; y por tanto la obra de darles prompta sepultura: Nec nulla optima ratione dilairaem admittat. Covarr. variar. lib.z.cap. 1. la l. 14. ff. de religio, & sumpt. fun. Ne corpora, està tan recomendada en la Sacra pagina : Perez de Lara compend. lib. 1. cap. 25. cita eltos lu jares Gen. cap. 23.25. 47. 49. & 50. Deuteronom. cap. 21. & 2. Reg. cap. 2. & 3. & lib. 4. cap. 13. & lib. 2. Machab. cap. 12. & Ecclesiast. cap. 7. Tob. 1. & 2. Aet. Apost. cap. 8. Recurran las partes ante Juez competente, y de sus alegatos se me dè trassado: concluyò el Fiscal. Comparece la parte de la Anathomia, y dice contestando: no niega la enunciada naturaleza, y derecho natural de los muertos à la sepultura intra terminos, vel orasab Ecclesia prescriptos; pero debe ser excepcion el motivo, y fin, que lleba esta obra, que es la perfeccion de la Medicina, y por ella el bien comun, cuya gravedad debe dispensar aquella lei, como el mismo Covarra foc. cit. por el Fiscal, lo persuade ibi: Nisi id fiat ob aliquam eaus sam , que Rei publice commodum spettet. Otrosi : Este bien comun no se debe disputar, respecto de exercerse las Anathomias en Roma, y demis Cortes de Europa, à vista del Papa, y demas Prelados Eclesiasticos, en que se debe inferir, que le tienen dispensado expressamente, ò interpretative, pues lo toleran:

Octob. Y para mayor justificacion de nuestro derecho, y de li verdad de nueitra precension, suplico à V. S. mande se reciba este Pleito à prueba, &c. Dado traslado al Fiscal: sale contradiciendo la prueba:y le funda:confession de parte, excula probanza: es asti, que machos AA. Medicos despues de largo uso Anathomico, ha n confessado ser inconducente à la practica curativa, que es en lo que unicamente està el bien publico; luego se debe negar la prueba, y determinar, &c. Y visto els te pedimento, mandò el Juez se recibiesse à prueba, y à las partes se notificò el termino del Derecho, para que la hiciessen. La de la Anathomia presenta una summa sin guarismo de restigos à su savors y de mayor excepcion à Hypocrates, y Democrito, como consta de la Critis ( por auto anterior, processo acumulado à este ) cuyo escrito se debe tener presente para la vilta, y fentencia, &c. La parte de Anth: Anathomicos concluyesa prueba, y alega, diciendo: Callen barbas, quando hablan carras. La de Democrito à Hypocrates:: Tune enim forte, & fortuna cum venisti , de Orbis , & Mundi situ , & dispo. sitione, axium, & polorum descriptione, quin, & de carestibus astris, & Syderibus conscribebamus. La de Hypocrates à Damigeto. Hac, inquit ( supone Hypocrates, que habla Democrito, quando le està reficiendo su visita ) animalia, que bic vides propterea seco, non Dei opera perosus, sed fellis, bilis venaturam, & situm, disquirens: nam hoc esse pterumque causam insania sois, cum in hominibus redundat. De las quales nada se infiere à favor de la Anathomia, como per se patet, à mas de la antinomia, que manificitan (las que estàn à nombre de Hypocrates ) con la constante doctrina Hypocratica: y mas claro se vè en la siguiente de Hypocrates à su hijo Thesalo, intimandole para ser buen Medico la noticia, è historia de las cosas, la Geometria, y Arithmetica, que empieza: Historie autem, &c., cuya scientia ningun Medico la ha ajuzgad o necessaria. Y por sin, para que conste evidente, que nada à favor del repetido abuso Anathomico, se interira jamàs de la doctrina de este Principe: reparese, que si en la obra, à su nombre se halla un libro suelto, intitulado : De Corporum Secatione , & incisione , seu Anathome , à mas de no amparir el abuso, que litigamos, tambien se lee en el lib. de prisca Medicina. Medici quidem , & sophista dieunt fieri non posse, (tambiem lo dice la Crisis) quod quisquam recte medicinam sciat, nis

nofeat quid fit homo, quomodo fattus, & compositus; &c; y concluye convenire puro quam picctura, graphica ve, &c. y del todo la

desprecia, y baria en este sugar.

De Apolo, Esculapio, Chiron su Maestro, Machaon, y Podalyrio en quenes está creido se haliò con toda la per-

y Podalyrio (en quienes està creido se haliò con toda la perfeccion possible la Medicina) solo se lee, que usfasten la l'harmaceutica, y supressen la Botin ca: tanto que en la arrogancia de inventor. (Inventum Medicina mium est &c.) Esculapio, folo hice fictancia de docto en las yervas: Et berbarum subjecta potentia nobis; no hai memoria de Anuhoma. Lo milmo lees mos en la authoridad Sagrada: en infinitos lugares, que omito, remitiendo al Lector al citado R.P.Rodrig. r. 1. difc. 2. en donde hallarà quanto se puede delear à nuestro favor, pues en todos verà la grande recomendacion, que Dios nos avistal conocimiento de los remedios por las yervas, y demas sublus nares: In his curans (dice Ecclel. 38) mitigabit dolorem, en ninguno, ni en sus Expositores se nos intima la Anathomia. Cum egros (dice Alapide cit. por Rodrig. sobre el 38. Ecles.) des cernit fanare, decernit nt id fiat per pharmaca à se instituta. Y por fin, concluyendo nueltra prueba por testigos, presentamos los grandes Medicos, que despues de su largo exercicio Anathomico la han condenado. Cornelio Cello : Nec quicquam effe leulflus, quan quile quiequam vivo bomine est, tale existimare este, miriente, imi jun mirtuo, lib. 1. Luc. Tozz. la da por inutil. Theod. KersKering, la dice illusoria. Jacob Les mort, que solo es Ornato, David, Hamilton, Weptero, Lemort, Sydenham, Ged, Harveo, Medico de Rei, y Reina de Inglaterra, que escrivió libro en contra, quanto mas empes nada estaba la Anathomia en la Academia, y otros muchos assenten al proverbio : 2 e los grandes Anathomicos sean infelices practicos. Parac. y Helmoncio ya estan alegados en el Labyra Apol. Y para mas convencer à la contraria en esta parte de la authoridad, consentimos, y aun pedimos se haga la judicial diligencia por ante Notario con assistencia del Fiscal de recibir con juramento declaracion de todos los Medicos de Sevis lla, à que digan su sentir sobre la necessidad, ò inutilidad Anathomica: à cuyo dicho, protestamos estar sin caucion. No es de menor valor la authoridad negativa en nuestros infignes Espanoles, un Valles, un Mercado, Bravo, Heredia, Marri-

nez, c. honra de la nacion, que en nada apreciaron el exercicio Anathomico: pues si la huviessen hallado necessaria, la havran facilitado, deseando tanto cumplir su obligacion, y su celo de amantes Vassallos de su Rei, cuya honra, y proteccion lograban sirviendo sus Reales Personas con su oficio. Y por fin vease sobre todos al Doctor Boix, cap. 6. en su Hypoc. defendido, siendo Cirujano, y Medico tan moderno. Bien pensò Dona Oliva Sauco mejoras en los pleitos, castigando la mentira en ellos, con su pèrdida, duplicada del que mintiesse. Siempre confederan bien la verdad, y la razon. En su falta en la Crisis (que se cree completo manificito de quanto-la contraria puede alegar) halla nuestra razon toda su prueba. Si la Crisis señalara un solo morbo, que en la Anathomia, ya por invencion del remedio, ò ya por su aplicacion) lograsse su curacion con diferencia del que la ignora, ò desprecia para este fin: nos obligaria à ceder, y agradecer; pero ni aun lo esperamos de toda la farsa. Vease al R. P. Rodrig. dist. 10. t. 17. que recopila los mas morbos graves, que hoi, le curan por hallazgo de su remedio (Gallico, fiebres intermittentes, &c.) despues muchos siglos de la adelantada Anathomia, y que à esta nada le debe la Quina, el Bejurquillo, &c. Lleguemos à individuar: los afectos del higado, bazo, rinones, pleura, pulmon, &c. à mas de la discordia entre Anathomicos, sobre sus oficios, y sus composiciones, ò continencia de partes minimas; v.g. que el bazo es un compuesto, de una gran porcion de glandulas Malpig. Feder. Ruysch. las niega todas, por no haver encontrado una Juan Munic, &c. demuestra, que los lymphaticos penetran hasta la substancia del bazo; Malpigio assegura lo contrario. En higado se ofrece otro tanto iobre valos atrabiliarios: fobre la separacion del jugo bilioso, que unos la celebran en este vizco, y otros mezchada con la sangre la llevan al corazon, para el fin de la fermentacion en sus ventriculos: y assi de todas las partes se encuentran las opiniones) le halla total conformidad en el methodo curativo, y modo de aplicar el remedio; la diferencia serà, ò ya diversa phisiologia, pathologia, ò noticia de remedio en el Medico ; pero nunca diversa Anathomia , ni distincion entre Medico sabidor, ò ignorante de ella, ha fundado diverso systhema de curacion, ni ha variado la aplicacion de partes: todos

·los

los Medicos en una pleurisis, en una optalmia, & c. dan las pociones por la voca, las languas por las venas, y los topicos lobre la parte afecta; las causas si , que hacen variar los remedios; ya ion calidos, frios, diaphoreticos, anodinos, &c. Y. concluyendo nuestra pobanza, para que se nos atienda como litigantes de buena fee : confessirnos con el citado R.P. Rox driguez, y confesso el Labyrintho la excepcion de casos irregue lares, en que se interesse el publico, la lei, ò el exemplo, cuya Anthonomasia dice la Crisis platica, y nosotros Medica: la que denomina Medica, que nosorros llamamos de inventiva, y curiosidad, ò phisica, como distinta de la que necessita el Cirujano, y explica bien el citado P. Rodrig. es la disputada, y tenemos por ilicita. Publicadas las probanzas, à sus traslados dice el Fiscal: En atencionà esta causa, y sus probanzas, V. S. debe declarar por ociosa latarea Anathomica; y estimada por tal, mandar se suspenda su exercicio, que es justicia, &c. por lo que de los autos se deduce general, y siguiente. Y porque la p neba de la Anathomia tiene muchos defectos, y nulidades en Derecho. Sus testigos todos son contra las generales de la lei, pues son parte interessada, en quienes se equivoca la ponderacion de rodo genero de Monopolistas, por sus generos els tancados: quando al contrario los que presenta la otra parte todos son de excepcion, y qualidad. Y porque en las pruebas de razon, y experiecia en un todo flaquea, pues no nos evidecia (como debiera) un caso siquiera de su necessidad, y por ella un acierto practico curativo: todo lo qual era necessario para. derogar el definido derecho de los cadaveres Christianos, y diferentes los sufragios de la Iglesia en su funeral mal detenido, como lo pondera San Antonino citado por Mostazo de caus. piis.lib. 6. cap. 7. num. 4. D. Ant. in sum. 3. part. t. 10. cap. 1. §. 3. triplicem utilitatem in sepeliendis Christianis seris psit. r. namideo in sepulcris condiuntur, ut illis prospettis, memoriom corum retineamus, & pro sepultis oremus, & fuffragia offeramus, quibus. optime anime adjurantur, ut ad cælum conscendant. 2. quia in sepulcris requiescunt Christiani, ut inde ad universalem resurrectionem perveniant. 3. in Ecclesiis, & sacris camenteriis sepeliuntur, ut intercessione illorum janttorum, quibus dicata funt Ecclesia, seu camenteria adjuventur, & cum Missis ibidem celebrandis. Todos estos bienes diferidos en la tabla Anathomica piden de justicia causa superior, y cierta, que licitamente los dispense, y haga no culpable el defraude de la retardacion, sobre la irreverencia. Es assi, que esta causa esal menos dudosa, y disputada por todos los siglos entre Medicos: luego debe dudarle mucho la dispensatoria. M chael Bovdewyns en su Ventilabro Medico Theologico impresso año 1656. en la question 37. pregunta: An Medico liceat anatomizare corpora humana ? Luego no es unico el Author del Labyrintho? Y què dirà un Theologo como el R. P. Rodriguez, quando la tiene condenada de inutil, y lusoria, & c.? Merece reflexion el citado Ventilabro, por la razon de dudar cita la Bula de Bonifacio VIII. Pontifice, en que impone excomunion à los que exenteran, cuecen, y desueilan los cuerpos de? functos: pondera la charidad que debemos aun a los irracionales, porque Dios los ama como criaturas suyas, para interir quanta mayor obligacion debemos tener en la charidad a los cuerpos muertos. Pondera la disculpa, ò salva, que hace aun en la seccion de animales, Democrito en el texto ya citado: Non Dei opera perosus, por el fin de averiguar la causa de la inlania en la Bilis. Arguye contia la Anathomia con el texto de el Eccles. Ignoras que sit via spiritus, & qua ratione compingantur offa in ventre pragnantis, sic nescis opera Dei, que fabricator est omnium. Y por fin, le nos declara con la conclusion: Anatomia Medicis tan licita est, quam necessaria. Y què pruebas no propone ? Las que todos. Ponderar la fabrica por argumento de nuestra gratitud, y reconocimiento à Dios. La milma obligacion tiene nuestra admiracion por la mas humilde flor, y el mismo argumento hallamos en qualquiera anatomia de Bestias. El milmo confiessa, que es mas lo que se oculta, y que no quiso Dios que mas supiessemos de la corporal composicion; pues lo dexò oculto à nuestra vista; pues si debemos por entero las gracias, para què el calculo de partes por este capitulo ? Y para què diligenci is contra su misma voluntad, y mis estando advertido en el text. eit. Eccles. que no hemos de saber la ossatura? Solo la fabrica exterior del hombre pasma, y executa nuestra confesion à Dios Omnipotente, Sabio, & c. Demuestra este A. individualmente algun phenomeno Medico phisiologico, Pathologico, ò prac, tico? Digalo el, o el que lo quisiere leer. A Leonardo Florayanti, que la impugno, y declaro frivola, inutil totalmente, y estulta; y que el que la exercia, cometia pecado contra la naturaleza, y contra conciencia, da por respuesta (como la Crisis al Labyrintho) un agigantado denuesto con que lo declara Empirico, y le prepara silvos por indigno de otra. No hallo en el capitulo pre-sente ni en el modo de su desesa exercitado el titulo: Ventilabia

Medico Theologicum ; pues este Ventallo, d Averadero, levanta el grano, y la paja con recio vendibal de que nada queda limpio, y todo uturpado del viento. Sino diffimulaffe lo Theologo Moralifta, tropezaria en estas dudas. El derecho de los nuertos es com my part cu ar, ò cofect vo, y distributivo. Si en la Anatoma de 2. le cumple, y satisfice à una duda, y necessidad dei bien e m inspara que anatomas de otros tantos cadaveres? Si las mis pueden tatistacer animales, para que cuerpos Chrite panos? Si d toues de hechas le elige Libro de quien leguir opinion; por que con este, y sin ellas no se cumpliò el dia? Y por què estos, y ellas han de rener numero al arbitrio anatomico, y no à la necessidad! Y por fin, es presumpcion de Derecho, que lo, hallazgos anato mese x puilitos fon fingidos, fi tuelle cietos los hamana todos los inirones, y no havria queltion, ni fentimientos contrarios en su existencia. Por constar lo contrario en estos autos, y q la cierta necessidad de las yerbas no ha obligado à repetir su examen personal à cada Medico, sino que todos, ò los mas dan à cada una su legitimación en see de otro q lo dice: battaria en Anatom as de lo exquisito la fee del Libro. Por tanto, en atencion al merito desta causa, y lo que en ella, y en defensa de la jurisdiccion tengo alegado. V.md. determines en julticia, & c.

Oirosi digo, que para mejor proceder, y determinar, V. md. mande, que la parte de la Anatomia, por su cuenra, y à su costa, trahiga testimonio de Roma, y otras capitales de Reinos Catolicos, en que conste en virtud de que licencias, è permissos se exercen alli las Anatomias; y siendo presentados, se me dè traslado; pues desde ahora protesto estar à ellos en lo savorable, no de otra suerte; pues en caso de obtener licencia Pontificia, es de presumir sea despachada por siniestro informe, y como tal serà mui de el agrado de la Silla Apostolica su revocacion. Es doctrina sentada, y ponderada en esta Epist, de San Bern. Hoe folet babere precipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat rea vocare quad à se force fuerit fraude elicitum, non veritate promerisum. Y como connorrados aquel gobierno espirirual Apolcolico, y el de nuestras Leyes Catolicas (aunque tempos rales ) de España, nos dictan lo mismo L. 1. 2. y 3. 1. 14. lib. 4. Recop.en las quales se manda, que todo despacho sobre Carta,

Cedula Real, &c. que se oponga à suero, derecho, ò perjuicio de tercero, no se execute, ni tenga valor, &c. En vista de este pedi-

mento

mento, pidiò Autos el Sr. Juez; y al Otro si mandò, que le sacafsen,y presentassen los testimonios, como se pide, y diò de tera mino quatro mesessis llega à quince la diligencia, se tendrà por decierta la demanda Anatomica.

COROLARIO.

L A fuerza de el genio, la maña en la bolfa, y la mira à los Lectores son una zifra, de que nace precissa la de elte Scholio. Nada le trila con el gusto de la Crisispero es Caba. llo de frisa, que assi guarda bien sus lineas. Como estas son rectas, nacen de un centro, y haita su termino, que es el Escholio, no admite obliquas. Si las que forma la Crisis se huvieran de restexar, llegaria este à ser Libro de 70. pliegos: pues era precisso trascender todo lo escrito sobre el assumpto Las que son de Justi ia si empre executan: en suerza de ella consessamos, que el Libro Uso y Abuso del Agua § . 16. p. 2. declara por una sola clausula alma racional phylica forma en el hombre; pero tambien es cierto no se repite otra vez, aun haviendo muchas de necelsidad de esta expression en varios passiges; mas no obstante, sea esta restitucion. Tambien hai justicia palsiva, ò propria, con ella reconvenimos à la Crisis, que el Labyrintho dice : La union realiter distinta , en opinion seguida , 3 plausible, se equivoca en asirmar, que el Labyrintho la infiere de el Unum per se. Es cierto, que affentimos à su distincion, dexando por probable su identidad; pero nunca diremos, que por aquel Capitulo de el Unum per se. Por fin decimos à favor de la constancia, que esta instancia no contraviene à la promessa de retirada de el Labyrin, tho, haviendo hallado nue la necessidad publica en la tormenta de voces por las Anathomias physicas en la Crisis y pues ya esta novedad, segun nuestras suerzas, no harà suer-21, no solo revalidamos la promessa; pero protestamos, ni ann leer mas de esta-contienda tan desentonada en su Author; y alsi, logracemos imitar tanto exemplo como el de el R mo. P. Mro. Provincial Naxera, quien ni à instancias de amigos ha querido recebir el Papel Criss. Por el interes comun queda à nuestro cuidado la prevencion à la Gazeta, y Mercurio de el Arcano de el Vitriolo à los sabanones, de cuya naturaleza no alcanzamos à saber mas, de que son coetaneos del perneo (quizà por esto perniones en latin) y precursores en su fin de las Cerezas. Quando mas veras mas burlas : quando mas burlas mis veras; y entre vuilas, y veras

la Verdad siempre.